URA 3686

## DECRETUM, ET BULLA

Novae exectionis, seu reintegrationis Archiepiscopalis Ecclesiae Materainen cum unione aeque principaliter

## ECCLESIAE ARCHIEPISCOPALI ACHERUNTINAE.

INNICUS DIDACUS Miseratione Divina Episcopus Fraenestiaus, Commendatarius S. Augustini, S. R. E. Cardinalis Cardeciolo a SS. Domino Nostro. Fio Papa VII. ad infrascripta specialistr Delegatus, etc.

ANTER eaeterss nonnullarum Sedium Episcopalium suppressiones in Regni, utriusque Siciliae ditione citra Pharum per Literas Apostolicas incipientes = DE UTILIORI = sub Datum Romae apud S. Mariam Majorem Anno, Incarnationis Dominicae 1818. quinto Kal, Julii a SS. Dom. nostro Pio Papa VII. expeditas, ac per Decretum nostrum diei 8. Augusti ejusdem elapsi anni, executioni demandatas, ea quoque recensetur, qua Materanea Ecclesia alters Metropolitanse Ecclesiae Acheruntinae olim sub uno eodemque Pastore uniti, perpetuo extincta fuit, et ipsa Civitas Materanen cum sno Territorio et Dicecesi Archiepiscopali Ecclesiae Acheruntinae przefatae perpetuo pariter afjects et applicata. At idem SS, Dom. Noster precibus moderni Archieviscopi Acheruntini, nec non Capituli, Cleri, ac Populi universi Civitatis Materanen benigne inclinatus, rerum circumstantiis perpensis, attentis quoque votis ac possulationibus, Regine Majestatis FERDINANDI I. Regis Regni ntriusque Siciliae, pro reintegratione Pontificalis Cathedrae in issa Materanen Civitate cum unione seque principaliter Acheruntinae Ecelesiae, qua fruebatur, antequam per memoratas Apostolicas. Literas ad enunciatem suppressionem, et applicationem deventum fuerit, novas sub Plumbo Apostolicas Literas ad effectum, ut supra, expediri mandavit tenoris sequentis, videlicet:

## PIUS EPISCOPUS

## SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM BEI MEMORIAM.

 $\mathbf{E}_{\mathbf{x}}$  misteriosa per eum , qui sedet ad dexteram Majestatis in excelsis , cuique data est a Patre omnis potestas in Coelo es in Terra Petro Apostolo suo, ejusque Cathedra veritatis magistra usque ad consumationem Saeculi successoribus canonice insessuris clavium traditione, Romani Pontifices ad supremum Ecclesiarum omnium regimen evecti inter gentes jugi aquarum sapientiae haustu perpotandas, diversis licet agri Dominici finibus circumscriptas, unicum Antistitem veluti lampadem de modio subvectam, ac candelabro superpositam quandoque constituere; ac insimul proecipuas nobiliorum Civitatum Ecclesias Archiepiscopalis Cathedrae honoriticentia quandoque etiam decorare, quandoque vero illas peculiari, aliaque rerum circumstantia ad humiliora prolapsas, tunc eo megis cum ad id pia Christianorum Principum vota accedunt, in pristinum dignitatis fastigium revocare consuescunt. luter caeteras siquidem nonnullarum Sedium Episco. palium suppressiones, quas Nos post initam die 16. mensis Februarii anni Domini proximi praeteriti cum carissimo in Christo Filio nostro FERDI-NANDO Regni utriusque Sicilise Rege Illustri Conventionem in ejusdem regni ditione citra Pharum faciendas decrevimus, ac Literis Apostolicis sub Datum Romee apud S. Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicae millesimo oetingentesimo decimo octavo V. Kal. Julii expeditas a Venerabili Fratre Nostro Innico Didaco Episcopo Praenestin S. R. E. Cardinale Caracciolo nuncupato exequendas mandavimus, etiam illa recensetur, qua Materanensis Ecclesia alteri Metropolitanae Ecclesiae Acheruntinae olim sub uno codemque Pastore unita perpetup extincta fuit ; et ipsa Civitas Materanen cum suo Territorio, et Dioecesi Archiepiscopali Ecclesiae Acheruntinae p sefatae perpetuo pariter adjecta, et applicata fuit. Apostolica autemhujusmodi dispositione a praefato Innico Didaco Episcopo Cardinale jam per soum decretum datum Neapoli die 8. mensis Augusti eiusdem anni plenaeexecutioni demandata, factum est, ut tam Venerabilis etiam Frater noster CAMILLUS CATTANEO modernus Archiepiscopus Acheruntinus, quam dilecti etiani Filii Capituluni, et Canonici olim Metropolitanae, modo vero ad statum simplicis Collegiatae Ecclesiae Materanen in hujusmodi suppressione redactum, et redacti, nec non dilecti quoque filii universus Clerus; Populusque Civitatis Materae pro obtinenda reintegratione Pontificalis Cathedrae cum unione Acheruntinae Dioecesi, qua ante praedictas Literas potiebatur, incensissimas Nobis obtulerint preces. Nec immerito quident Nos in ea, quam gravibus de causis in supradicta ditione peragendam esse judicavimus Sedium reductione, Acheruntinam Ecclesiam prae Materanensi servandam esse decrevimus, quum Materana saeculo tantum Ecclesiae XII. a felicis recordationis Innocentio Papa III. Cathedrae honore donata, Acheruntina vero a Divo Marcello Papa, et Martyre jam inde a Saeculo III. in Cathedralem erecta, atque ab Alexandro Papa II. praedecessoribus nostris ad Metropoliticam dignitatem erecta dignosceretur. Ratione tamen habita qualitatis ejusdem Civitatis Materae, quae inter loca, urbesque Provinciae Lucaniae praecipuum obtinet locum, utpote quae per tria milliaria in circuitu suos prosendis fines, et duodecim millium animarum numerum complectitur: ac praeter antedictam olim Metropolitanam, modo vero Collegiatam Ecclesiam, cui Capitulum ex tribus Dignitatibus, ac viginti septem Canonicis conflatum deservit, alism etiam Collegiatam, sc Parochialem, quae Capitulum quindecim Canonicorum numero, efformatum habet, duasque alias Parochiales Ecclesias, se bina virorum, tria autem mulierum Coenobia, et unum puellarum Conservatorium intra e jus maenia continet; ita ut tot tantisque titulis illustris singularum Sedis Apostolicae considerationis intuitum sihi promereri videatur. Nos igitur, qui divina disponente Clementia in summo Apostolatus apice nullo licet suffragio meritorum locati super universas ipsius agri dominici partes sollecitudinis nostrae curas jugiter impendimus; se ubi de Ecclesierum multiformi titulorum, qualitate insignium praerogativis agitur restituendis, juxta eorundem Principum desideria populorumque eis subditorum id petentium preces lubentissime obsecundamus, votis es postulationibus praefati FERDINANDI Regis etiam permoti, ac audita relatione dilecti pariter Filii Secretarii Congregetionis Venersbilium itidem Fretzum Nostrorum S. R. E. Gardinalium rebus Consistorialibus presepositae : atque praemissis omnibus circumstantiarum momentis undequaque perpensis, motu proprio, et ex certa scientia, deque Apastolicae potestatis plenitudine Literas Apostolicas praefatas in ea tantum parte, quae suppressionem, et extinctionem supradictae Ecclesias Archiepiscopalis Materanen, illiusque adjectionem et unionem praedictae Ecclesiae Acheruntinae, ut praesertur, factas respiciunt: nec non circa suppressionem, extinctionem, adjectionem, et unionem hujusmodi clausulas etiam Derogatoriarum derogatorias in eisdem Literis contentas, ac irritantia decreta quaecumque desuper apposita dieta Apostolica auctoritate tenore praesentium perpetuo revocamus, et annullamus; vifibusque et effeetu penitus et omnino destituimus et vacuamus, ae destituta et vacuata esse et fore declaramus : ac Materanen Collegiatam Ecclesiam, illiusque Collegialitatem, ac Titulum, nomen, denominationem, et Statum Collegiatae Ecclesiae; ita ut illa ex nune deinceps Collegiata Ecclesia esse desinat, ac uti talis denominari, nuncupari, et haberi nequaquam possit, etiam perpetuo suppriminus, et extinguimus; illisque sic suppressis, et extinctis praefatam Collegiatam Ecclesiam in pristinum, in quo, antequam ad Statum Collegiatae Ecclesiae redigeretur, omnino erat, statum restituendo, reponendo, et plenarie reintegrando, illam in Materanen Archiepiscopalem nuncupandam Ecclesiam, et in es Sedem Archiepiscopalem Cathedram, et Dignitatem pro supradicto Camillo de novo ut infra futuro, et pro tempore existente Archiepiscopo Materanensi, qui eidem Ecclesiae, illiusque Civitati, et Dioecesi Materanen praesit, ipsiusque Ecclesine Archiepiscopalis Suffragancos Episcopos ad Provinciale Concilium, nec non Abbates inferioses, Praelatos, et alios ad Synodum convocet, ac omnia et singula jura. officia, et munia Archiepiscopalia habeat, et exercest cum suis infrascripto Capitulo, Arca, Sigillo, Mensa Archicgiscopoli, caeterisque Archiepiscopalibus, et Ponificalibus Insigniis, jurisdictionibus, praegminentiis, preerqgativis, privilegiis, et indultis realibus, personalibus, et mixtis, quibus pracfatus Camillus de novo ut infra futurus, ejusque praedecessores Archiepiscopi Materanenses , antequam saepe diets Materanen Roclesia ad Statum Collegiatne Ecclesiae redigeretur, govisi fuerunt, quibusque aline Archiepiscopales Ecelesiae regni praedicti citra Pharum, corumque Archiepia scopi (non tamen titulo oneroso, vel privilegio particulari) gaudent, et gaudore poterunt, motu, scientia, et potestaris plenitudine similibus etiam perpetuo erigimus, et instituimus: illisque sic erectis et institutis, ipsius Ecclesiae Materanen universam provinciam, ac Suffraganeos omnes, et sin-

gulos Episcopos, quorum Cathedrales Ecclesiae in eadem provincia memoratse Acheruntinae Ecclesiae nuper adjecta consistunt: nec non peculiarem, ut antes, Materanen Dioecesim cum omnibus et singulis in eadem Civitate Materanen supradictis, ac in pracfata Dioccesi Materanen existentibus Ecclesiis , Coenobiis, Monasteriis ( non tamen exemptis ) Conservatoriis , et aliis quibuscumque etiam cum cura, et sine cura Saecularibus, et quorumvis Ordinum Regularibus Beneficiis, ac utriusque Sexus personis, habitatoribus, et incolis tam Laicis, quam Clericis, praesbyteris, beneficiatis, et religiosis quibuscumque cujusvis status, ordinis, et conditionis existunt, jurisdictioni, potestati, auctoritati, et superioritati ejusdem Camilli de novo ut infra futuri, et pro tempore extituri Praesulis Archiepiscopi Acheruntini, et Materanen ut infra nuncupari, Apostolica auctoritate praefata de novo pariter perpetuo subjicimus, atque supponimus: ac praefatam Materanen Archiepiscopalem, ut praesertur, nuncupandam Ecclesiam sic de novo erectam et institutam praedictae Archiepiscopali Ecclesiae Acheruntia nae; ita quod illa ex nunc deinceps perpetuis futuris temporibus praefatae; Ecclesiae Acheruntinae CONCATHEDRALIS nuncupari et denominari, ac vere et realiter esse, et recognosci debeat: neque una alteri subsit, neque una ab altera dependeat; sed praefatus Camillus de novo ut infra futurus, et pro tempore extiturus illius Praesul Archiepiscopus Acheruntinus, et Materanen sit et esse censeatur. Ipseque in omnibus, et quibuscumque actibus Archiepiscopus Acheruntinus, et Materanen nuncupari, et inscribidebeat pariformiter, et seque principaliter, ut antea, motu, scientia, et potestatis plenitudine similibus de novo itidem perpetuo unimus, et conjungimus. Ac insuper supradictae Collegiatae Ecclesiae, ut praefertur, suppressae et extinctae Capitulum, et singulares personas illud componentes, ac respectivae tres Dignitates praedictas, quarum principalis ex nunc deinceps. major post Pontificalem evadat; ac viginti septem Canonicatus, totidamque. praebendas in Capitulum, ejusdem Metropolitanse Ecclesiae Materanen, etrespectivae in illius Dignitates; et Canonicatus, et praebendas cum omnihus et singulis bonis, redditibus, juribus, honoribus, praerogativis, privilegiis, et insigniis, quibus Capitulum primo dictum, antequam cadems Ecclesia Materanen ad Statum Collegiatae Ecclesiae redigeretur, quomodolibet poriebatur, eadem Apostolica auctoritate pariter perpetuo substituimus, et subrogamus. In hac autem nova dictae Ecclesiae Materanen Mea eropolitanae reintegratione, erectione, unione, et respectiva subrogatione Nos nihil in reliquis circa Acheruntinam utpote antiquioris Ecclesiae praeeminentiss innovari volumus, sed amnis in pristinum statum restitui, et revocari mandamus. Eidem vero Camillo de novo ut infra futuso, et pro tempore extituro Archiepiscopo Acheruntino jus Seminarium erigendi pro pueris Acheruntinae Dioecesis alumnis nuncupandis quoque perpetuo reservamus. Qua Seminario quidem erecto, contributio pro parte Dioecesis Acheruntinge favore Seminarii Materanen praestari solita cesset eo ipso. Ac eosdem praesentes semper, et perpetuo validas, et efficaces esse, et fore; suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere; ac ab omnibus et singulis, ad quos nunç spectat, et quomodolibet pro tempore spectabit, in futurum firmiter, et inviolabiliter observari debere: ac nullo unquam tempore ex quocumque capite, vel qualibet causa quantumvis juridica, et legitima, pia, privilegiata, etiam ex eo quod causse, propter quas praemissa emanarunt, adductae, verificatae, er justificatae non fuerint de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis, vel invaliditatis, aut intentionis nostrae, seu quopiam alio quantumvis magno substantiali inexcogitato inexcogitabili, ac specialem, et individuam mentionem, et expressionem requirente desectum, seu etiam ex eo quod in praemissis, eorumque aliquo solemnitates, et quaevis alia servari, et adimplenda, servata et adimpleta non fuerint : aut ex quocumque alio capite de jure , vel de facto , aut statuto, vel consuetudine, seu etiam enormis, enormissimae, totalisque laesionis, aut quocumque alio colore, praetextu, aliaque ratione, vel causa etiam quantumvis justa, rationabili, juridica, legitima, pia, privilegiata, etiam tali, quae ad effectum validitatis praemissorum necessario exprimenda foret, aut quod de voluntate nostra, et aliis superius expressis nullibi appareret, seu alias probari posset, notari, impugnari, invalidari, retractari, in jus vel controversiam revocari, aut ad viam, et terminos juris reduci, aut adversus illas restitutionis in integrum, aperitionis oris, reductionis ad viam, et terminos juris, aut aliud quodenmque juris vel facti, aut gratise, vel justitise remedium impetrari, seu quomodolibet etiam motu, scientia, et potestatis plenitudine paribus concessae, et impetrato vel emenato quempiam uti, seu se juvari in judicio, vel extra

illud posse; neque easdem proesentes sub quibusvis similium; vel dissimile lium gratierum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, modificas tionibus, derogationibus, aliisque contrariis dispositionibus per quascumque Literes, et Constitutiones Apostolicas, aut Cancellerine Apostolicae regulas quendocumque etiam in crastinum Assumptionis nostrae, et successorum nestrorum Romanorum Pontificum ad praefati Apostoletus apicem etiam motu, scientia, et potestatis plenitudine paribus etiam Consistorieliter ex quibuslibet causis, et sub quibuscumque verborum expressionibus, tenoribus, et formis, ac cum quibusvis elausulis, et decretis etiami in eisdem praesentibus, corumque toto tenore, ac data specialis mentio fiat, editas et in posterum edendas comprehendis sed sens per et omnino ab illis excipi; et quoties illae emanabuntur, toties in pristinum, et validissimum statum restitutas, repositas, et plenarie reintegratas esse et fore. Sieque et non alias per quoseumque Judices ordinarios , vel delegatos etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores , ac praefatae S. R. E. Cardinalis etiam de latere Legatos, Vice-Legatos; dictaeque Sedis Nuntios, aliosque quoscumque quavis auctoritate, potestate, facultate, praerogativa, ac privilegio fulgentes, sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter judicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate in quocumque judicio, et in quacumque instantia judicari et definiri debere: et quicquid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum et inane decernimus. Et nihilominus ad ejusdem Metropolitanae Ecclesiae Materanen a novis illius erectione, et institutione per Nos, ut praefertur, factis hujusmodi Pastoris solatio destitute provisionem paternis et sollicitis studiis intendentes, eidem Metropolitanae Ecclesiae Materanen de persona antedicti Camilli Archiepiscopi Acheruntini moto; scientia, et potestatis plenitudine similibus providemus; praefataeque Metropolitanae Ecclesiae Materanen eumdem Camillum Archiepiscopum de novo in Archiepiscopum praeficimus, et Pastorem, curam , regimen , et administrationem ipsius Metropolitanae Ecclesiae Materanen ei in spiritualibus, et temporalibus etiam de novo plenarie committendo. Quocirca Majestatem Regiam praedicti FERDINANDI Regis rogamus; et hortamur attente, quod praefatum Camillum Archiepiscopum, et praefatum Metropolitanam Ecclesiam Materanen ause curae commissam habens

pro nostra et Sedis Apostolicae praefatae reverentia propensius commendaeas in ampliandis, et conservandis juribus suis; sic eundem Camillum Archiepiscopum, et praefatam Metropolitanam Ecclesiam Materanen sui benigni favoris auxilio prosequatur, quod idem Camillus Archiepiscopus ejus Celsitudinis fultus praesidio in sibi de novo commisso curse Pastorelis officio possit, Deo propitio, prosperari, ac sibi exinde a Deo perennis vitae praemium, et a Nobis condigna proveniat actio gratiarum. Ac insuper Venerabilibus pariter Fratribus universis suffraganeis Metropolitanse Ecclesize Materanen universitatem eorum monentes , et hortantes attente per Apostolica scripta mandamus, quatenus eidem Camillo Archiepiscopo tamquam membra capiti obsequentes exhibeant sibi obedientiam, et reverentiam debitas, et devotas; ita quod mutus inter dictum Camillum Archiepiscopum, et ipsos gratia gratos sortiatur effectus; et Nos propteres ipsos, et eorum devotionem possimus in Domino merito commendare. Dilectis vero Filiis Capitulo, et Vassallis Metropolitanae, ac Clero, et Populo-Materanen respective Civitatis, et Dioecesis per eadem Apostolica scripta mandamus, ut Capitulum tamquam Patri, et Pastori animarum suarum humiliter intendentes exhibeant eidem Camillo Archiepiscopo obedientism . et reverentiam debitas ac devotas : ac Clerus praesatus eumdem Camillum Archiepiscopum pro nostra, et praefatae Sedis Apostolicae reverentia benigne recipientes, et honorifice pertractantes eius salubria monita, et mandata suscipiant, humiliter et efficaciter adimplere procurant; Populus autem eumdem Camillum Archiepiscopum tamquam patrem, et Pastorem animarum suarum devote suscipientes, et debita honorificentia prosequentes ejus monitis salubribus humiliter intendent; its quod Camillus Archiepiscopus praefatus in eis devotionis filios, et ipsi in eo per consequens patrem benevolum invenisse gaudeant respective. Vassalli vero praefati eundem Camillum Archiepiscopum debito honore prosequentes ei fidelitatem solitam, nec non consueta servitia, et jura sibi ab eis debita integra exhibere studeant. Alioquin sententiam, sive paenam, quam ipse Camillus Archiepiscopus respective tulerit, seu statuerit in rebelles, ratam habebimus, et faciemus, auctore Domino, usque ad satisfactionem condignam anviolabiliter observari; non obstantibus primodictis nostris literis, et Lateranensis Concilit novissime celebrati uniones perpetuss, nisi in casibus

a jure permissos fieri prohibentibus, aliisque etiam Synodalibus, provine cialibus, generalibus, Universalibusque Conciliis edizis, vel edendis, speeialibus, vel generalibus Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, privilegiis quoque, indultis, et literis Apostolicis quibusvis Superioribus, et personis sub quibuscumque tenoribus, et formis, ac cum quibusvis etism Derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus efficacissimis, et insolitis clausulis , irritantibusque, et aliis decretis in genere , vel in specie, etiam motu, seientia, et potestatis plenitudiue ejusdem pro tempore concessis, et concedendis; quibus omnibus et singulis etiansi pro illorum au ficienti derogatione alias de illis, corunique totis tenoribus apecialis, specifica, expressa, et individua, non autem per clausulas generales idemimportantes mentio; seu quaevis alia exquisita forma ad hoc servanda foret . Tenores hujus modi, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata etiam inserti forent eisdem pracsentibus pro plene, et sufficienter expressis, et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris latissime, et plenissime ad praemissorum omnium et singulorum validissimum effectum, ac specialiter, et expresse, nec non opportune et valide hac vice dumtsxat motu - scientia , et potestatis plenitudine paribus harum quoque serie derogamus, contrariis quibuscumque. Nos enim ad hoc ut praemissa omnia super novis erectione a et unione hujusmodi, et circa en per Nos, ut praefertur, disposite suum rite sortiantur effectum, przefetum Innicum Didscum Episcopum Cardinslem in executorem praesentium nostrarum literarum Apostolica auctoritate praefata constituimus, et deputamus; eidemque ut ipse pro hujusmodi executionis effectu quamcumque Ecclesiesticam personam in dignitate Ecclesiastica constitutam subdelegare libere et licito possis, es valent, plemmt et omnimodem faguliatem per easdem praesentes concedimus, et impartimur. Ex pro ee quod Acheruntina Civisas prae incolarum numero, plurium corundem familiarum esiam Nobilium divitiis , nedificiorum elegantia, satis amplo maeniarum circuitu, multimodisque afiis floriditatis qualitatibus its feliciter hue usque, Deo dante, excrevit, ut ab eo, in quo. tune cum Materanen Ecclesia in Cathedralem primitus erecta, proedictaes que Ecclesise Acheruntinae unita fuit, statu, in meliorem sane ac vere conspicuum commutata esse dignoscitur; volumus, quod praefatus Camillus de novo futurus, et pro tempore existentes Archiepiscopi Acheruntini , et Materanenses , dummodo tamen eisdem de congrua corumque dienitati respondente habitatione provisum existat, in eadem Civitate Acheruntina per quatuor circiter anni menses residentiam facere teneantur, et non alias. Volumus etiam, quod earundem praesentium Transumptis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in simili dignitate Ecclesiastica constitutae munitis eadem prorsus fides in judicio, et extra illud adhibeatur, quae eisdem originalibus literis adhiberetur, si forent exhibitae, vel ossensae. Mulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae revocationis, annullationis, destitutionis, vaquationis, declarationis, suppressionis, extinctionis, restitutionis, repositionis, reintegrationis, erectionis, institutionis, subjectionis, suppositio, nis , unionis , conjunctionis , substitutionis , subrogationis prioris , et posterioris voluntatis, mandati, reservationis, decreti, deputationis, facultaeis, impartitionis, et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnion. tentis Dei , ac B:atorum Petri , et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romse apud S. Mariam Majorem an. Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo decimo octavo, quintodecimo Kal. Aprilis . Pontificatus nostri anno decimo nono . Loco & Plumbi.

Cum autem idem SS. Dominus noster pro harum Apratolicarum litera-um executione Nos eligere, se deputare dignatus sit, attentes facultatibus a Sanctituse Sun Nobis specialiter delegații, praesemia decreti nostri vigore decerniques ea opaņia executioni mandanda esse, quae in ipais literis disposita, statuta, decreta sunt pro nova erectione, seu reintegratione Pontificalis Cathedrae in Civitate Materanen cum unione aque principaliter Acheruntipne Ecclesias sub moderno, se pro tempore existente Acheruntino Præsule tamquam uno cademque Pastore iis modo ac forma, quibus eadem unio ante praefastam suppressionem, extinctionem, et applicationem existebat, iis executis, quae Praesulis residentium respiciant, ut infrastrictat, iis executis, quae Praesulis residentium respiciant, ut infra-

Et cum eadem Sonctins Sua potenteem Nohis fecerit subdelegandi aliam personam in Ecelesiastica dignitate constitutam ad ca perficienda, quae Nobis commissa sunt; hine Nostri hujusmod decreti vigore modernam Archiepircopum Acheruntinum subdelegamma, cique committimus, ut obbita methodo, se rite omnis peraget, quae in literis Apostolicis continentur; ad hoc ut Materanen Ecclesia in cundem statum, et conditionem revocetur, in quibus erat, antequam ad statum Collegiase Ecclesiae per memoritata Apostolicas literas incipientes — Da UTILIOAI — redigeretur; its ut each dem Materanen Ecclesia in posterum Archiepiscopalis nuncupari ut esto debest cum Seche Archiepiscopali, et Cathedra, cum peculiari suo territorito, seu. Diocecsii, ut antea, existenti: et praesertim ut Capitulum, et singulas personas illud componentes, ac respective Dignistes, Canonicos, et praebendas Ecclesiae Materanen in Capitulum ejusdem Archiepiscopalis E.clesiae Materanen, et respective in illius Dignistates, Canonicos, et praebendas cum omnibus et singulis bonis, redditibus, juribus, honoribus; praeorgativis, privilegiis, insigniis, quibus gaudebat, antequam in statum, Ecclesiae Collegiates redigeretur, restituere subdelegata Apostolica suctoritate possit, et valest.

Fraefaum Archiepiscopalem Materanen Ecclesiam sic de novo erectam, et irstinutam Archiepiscopali Ecclesiae Acheruntinae ex tunc deinceps perpetuis futuris temporibus seque principaliter unitum, et ejusdem Acheruntinae Ecclesiae Conceshedralem nuncupari, denomfaari, ac yere et realliter esse, et recognocia Apoatolica delegata auctoritate praecipimus, se mandamus. Moderno vero Archiepiscopo Acheruntino, quem SS. Dominus noster per praefusas literas de novo in Archiepiscopum Metropolitanae Ecclesiae Materanen praeficere dignatus est, ipsius Materanen Ecclesiae curam; regimen, alministrationem escem celegata Apostolica auctoritate committimus cum iis caminbus et singulis juribus, officiis, insigniis, pirisdictionibus, praecminentiis, praerogativis, privilegiis, et indultis realibus, personalibus, et mixtis, quibus idem givius est, antequam Materanen Ecclesia ad statum Ecclesiae Collegiate fuerit redactu, et quae fusius in insertia Anostolicis literis continentus.

Intuper utentes facultatibus a Sanctitate Sua Nobis tributis deceniuma, quod moderaus, et pro tempore existens Antistes Ecclesitrum Archiepisco-palium Acheruntinen, et Materanen in omnibus actibus utriusque Ecclesies titulum apponere, et in utraque proprium Capitulum, nec non distinctam Curium, et peculiarem Vicarium generalem habere debatt, reservato perpetuo jure cièdem moderno et pro tempore existente Archiepiscopo Semile.

narium erigendi pro pueris Acheruntinae Dioecesis : quo Seminario erecto contributio pro porte Dioecesis Acheruntinae favore Seminarii Materanen praestari solita cesset eo ipso.

Modernus vero ac pro tempore existentes Acheruntini, ac Materanenses Archiepiscopi in Civitate Acheruntina residentiam habere debebunt per quatuor circiter menses cujuslibet anni , dummodo tamen eisdem de congrua, corumque dignitati respondente habitatione provisum fuerit.

Peculiarem ut antea Materanensem Dioecesim cum omnibus et singulis in Civitate, et praesata Dioecesi Materanen existentibus Ecclesiis, Coenohiis . Monasteriis . Conservatoriis , et aliis quibuscumque utriusque sexus personis, habitatoribus, et ineolis tam laicis, quam clericis, presbyteris, beneficiatis, et religiosis cujuscumque status, ordinis, et conditionis jurisdictioni, potestati, auctoritati, et superioritati moderni de novo instituti Archiepiscopi Materanen, ut saepe memoratis literis de Apostolica delegata auctoritate perpetuo denuo subjicimus, atque supponimus.

Haec autem omnia tam in insertis Apostolicis literis, quam in praesenti Decreto contenta ab iis , ad quos spectat , inviolabiliter observari vo-Jumus; non obstantibus quibuscumque in contrarium facientibus etiam speciali, et individua mentione dignis, ac praesertim Apostolica Constitutione incipiente -- DE UTILIORI -- caeterisque, quae Sanctitas Sua in dictis literis voluit non obstare.

In quorum fidem praesentes manu nostra signatas nostro sigillo per Infrascriptum Secretarium nostrum muniri mandavimus. Datum Neapoli ex Ædibus nostrae Residentiae die 25. Aprilis 1819.

Adest Regium Beneplacitum expeditum sub die sexta mensis Aprilis 1819., nec non permissio, ut imprimatur, Directoris Politise Regni generalis die 21. Maii 1819.; fol. 39. n. 458.

L D. CARDINALIS CARACCIOLO.

RETRUS BALDASSARI Secretarius,

Loco & Sigillt,

NEAPOLI X Ex Typographia de Dominicis X MDCCCXIX.